## 66 La fucina degli AME (1)49

## inaugurata a Venezia

Venezia 22 aprile, matt.

In campo SS. Filippo e Giacomo, alle spalle della Riva degli Schiavoni è stata inaugurata « La fucina degli Angeli ». Questa denominazione è dovuta all'accademico di Francia Jean Cocteau, il quale nel suggerirla — non si sa se si sia richiamato col suo spirito di enfant terrible a quelle macabre faiseures d'ânges che in Francia mandavano in paradiso i bimbi non ancora nati.

Qui, gli angeli sono gli artisti! e la fucina è una saletta esposizione dove si danno convegno pittori, scultori, architetti per la creazione di pannelli decorativi anfore lampadari, bicchieri, oggetti d'arte in vetro e in ceramica che, nati dalla fantasia dell'artista, ne portino impressa la personalità. In altre parole, l'artista offre il disegno dell'oggetto che il maestro vetraio o ceramista traduce poi in atto.

Tre anni or sono si era costituito il « Centro studio pittori nell'arte del vetro » al quale idealmente si ricollega « La fucina degli Angeli », e al quale, fra gli altri, avevano aderito firme illustri: Picasso, Chagall, Le Corbusier, Jean Le Witt. Quest'ultimo fu anzi di persona nell'Isola del fuoco a Murano — per collaborare con gli artigiani a certe sue opere sperimentali. Ma questa collaborazione fra artisti e maestri vetrai non è nemmeno di un recente passato. Tiziano, Tintoretto, Veronese (copoi nei loro dipinti.

duali transizioni era giunta, non varcano il limite nè supe-

ceste con coperchio -- eseguite spesso su disegni dei più celebri pittori del tempo — prive sovente di decorazioni o appena ricamate di qualche tenue incisione a punta di diamante, avevano conquistato i mercati di tutto il mondo. Sennonche, questo primato, l'Isola del fuoco doveva cederlo per concorrenza delle Fiandre, dell'Olanda, della Boemia, della Francia dove transfughi muranesi erano riusciti a portare il segreto della lavorazione sebbene il Governo della Serenissima avesse per gli espatrianti comminato pene severissime. Fu soltanto nel '700| che l'Isola del fuoco riebbe nuovo impulso da un suo geniale figlio, Giuseppe Briati; ed è questo il trionfante periodo — dovuto esclusivamente alla genialità artigiana — degli specchi, delle « ciocche » o lampadari a molteplici braccia, foglie e fiori in vetro, destinati a illuminare come una pioggia cristallina di fuochi d'artificio i saloni dei palazzi veneziani.

In queste ultime decine d'anni alcune fabbriche muranesi si sono valse dell'opera d'un pittore consigliere; ma in generale era il maestro d'arte a concepire e à realizzare il soggetto. Ed ecco che oggi «La fucina degli Angeli » muove all'assalto. E' una compatta falange di artisti inglesi, francesi, svizzeri, italiani che, grazie me si vede, bisogna risalire di al fattivo amore di un geniaqualche secolo) non disdegna- le veneziano, si accosterà alle rono infatti di disegnare og- fornaci perchè « se le opere getti d'arte decorativa apparsi d'arte non sono toccate, anzi soffiate. dagli Angeli — dice Murano era allora nel suo Diego Valeri in una sua prepieno fulgore. Attraverso gra- sentazione dell'iniziativa nel '500, al vetro leggero terso rano il livello dell'abile mani-

incolore, dalle forme slanciate fattura». Alcune fabbriche di un'eleganza aerea. Calici ad hanno aderito al movimento: esile fusto, agili coppe, piccole altre si atterranno ai loro concetti artigiani.

> Con questa inaugurazione Venezia ha così aperto ufficiosamente le porte della sua saison. Interessante è comunque la regola che le opere esposte alla « Fucina » non rechino alcuna firma. Esse si presentano anonime al visitatore, il quale, soltanto dopo l'acquisto, potrà conoscere il nome dell'artista.

> > Enzo Duse